6.510

ROMA - ANNO IV - N. 16 - 18 APRILE 1942 A SPEDIZIONE IN ARBON, POSTALE

23 APR 1942

\* nivisty

# CRONACHE DELLA GUERRA

Lire 1,50

CROLLO NELLE FILIPPINE





Direzione e Amminis, - Roma - Città Universitavia - Tel. 490-832

PUBBLICITÀ Milano - Via Manzoni, 14 - Tel. 14.36¢

ABBONAMENTI

Italia e Colonie: annuale L. 70 semestrale L. 35 trimestrale L. 20 Estero: annuale . . . L. 130 semestrale L. 70 trimestrale L. 40

Fascicoli arretrati L. 2 cadauno

A risparmio di maggiori spese di vaglia versare l'importo degli abbonamenti o delle copie arretrate sul

CONTO CORRENTE POSTALE 1/24910
TUMMINELLI E C. EDITORI - ROMA - Città Universitaria

Non spedire a parte una lettera o una cartolina con le indicazioni relative al versamento quando tali indicazioni posono essere contenute nello apazio riservato alla causale del versamento nel Bolettino di C/C Postate.

Esce ogni sabato in tutto Italia e costa lire 1,50
I mgnoscriti onche se non pubblicati non si restituiscono.

TUMMINELLI E C. EDITORI - ROMA



### ABBONATI!

Provvedeta in tempo utile al rinnovo dell'abbonamento usando il nostro C.C Postale N. 1/24910. Tutte le indicazioni possono essere contenuite sul detto Bollettino o sul Modulo di Vaglia Postale. Scrivete ben chiaro oltre al Vostro nome e cognome e indirizzo la parola:

RINNOVO

### ALDO FERRABINO

# NVOVA STORIA ROMA

IN PREPARAZIONE

### TRE VOLUMI IN ROTOCALCO CON CIRCA 1500 ILLUSTRAZIONI

Questa Storia segue l'espandersi del dominio Romano: dalla prima forre conquista d'oltre Tevere all'ultima, che valicò insieme il Danubio e l'Eufrate: dunque da Camillo a Tralano. Tila espansione cebbe pause, non ebbe ritorni. Essa fin la relatà di cinque secoli continoi: Collaborarono all'impresa i dittatori e a consoli, i triumviri e i principi. Popoli dianzi nemici oli gnosti ricevettero tutti da ultimo una legge sola e comune: «salu, pablice suprama lex». Per comodo del lettore, il racconto sara distribuito nel modo seguente:

PRIMO VOLUME - DA CAMILLO A SCIPIONE SECONDO VOLUME - DA SCIPIONE A CESARE TERZO VOLUME - DA CESARE A TRAIANO

TUMMINELLI



TOTALIA È COSTRUITA IN DODICI MODELLI PER FUNZIONAMENTO A MANO ED ELETTRICO

### LAGOMARSINO

MILANO P. Duomo, 21 R O M A

MACCHINE PER UFFICIO



### Nell'aurea austerità della Sala dei Pregadi nel Palazzo Ducale di Venezia si è inaugurato la mattina del 10 aprile il Convegno dei giornalisti delle Nazioni del Patto Tripartito e tei Paesi aderenti, riuniti in intima cordiale solidarietà. Il Convegno a mostrato ancora una volta, alla tregua degli avvenimenti della guerra mondiale, la funzione fondanentale del giornalismo nella lotta he si combatte per la instaurazione li un ordine morale, fondato sulla giustizia. \* L'azione del giornalismo sempre importante, ha detto it Duce nel suo messaggio al Conveno, ma lo è soprattutto nelle epohe dinamiche, quando un vecchio nondo tramonta e uno nuovo sorge».

da Wilhelm Weiss, Presidente ell'Unione, ha voluto dare risalto al ontrasto esistente fra la stampa aservita alla plutocrazia delle cosiette democrazie e la stampa deiaesi giovani, mossisi alla conquia del loro pieno e libero affrancaento. « Ciò che ci ha riuniti a Veezia, è la protesta contro l'abuso he viene fatto dalla stampa per aizare i popoli; è la protesta contro le enzogne giornalistiche e contro la Isificazione della verità; è la prosta contro la dipendenza del lavoro iornalistico da azionisti e profittaori di guerra, privi di ogni senso responsabilità ».

Il discorso inaugurale pronuncia-

Parlando subito dopo, il Viceseretario del Partito, Carlo Ravasio, rivendicato e celebrato la liberdella stampa italiana. « In Italia. stampa è libera, la più libera el mondo intiero, perchè non è chiava di interessi personali, perè non è asservita ad affaristi, perè come disse il Duce nel 1928, ell'ambito delle Leggi del Regime, uò esercitare ed esercita, funzione controllo, di critica e di propul-

Con molta efficacia, il Ravasio ha esso in luce il carattere spirituale lla professione giornalistica illurando la duplice corrente di aziormanenza fra la massa del popolo l'assidua penetrante opera della ampa. «Mentre noi giornalisti ci teggiamo a giudici dei popoli, i poli a lore volta si fanno giudici stri. Mentre noi crediamo di primere il pensiero delle moltituni, sono in realtà le moltitudini e si nutrono del nostro pensiero.

# UN DISCORSO DI PAVOLINI

LA STAMPA E L'ORDINE NUOVO - IL FALLIMENTO DI CRIPPS IL DUCE AGLI AMICI DEL GIAPPONE - ANCORA IL « SECONDO FRONTE > - FUGA DI CAPITALI AMERICANI - LA CROAZIA LA TURCHIA - ODIO ANGLICANO CONTRO ROMA

Così da noi possono avere il bene come il male, la verità, come l'errore, il senso della giustizia come l'incitamento al sopruso e alla sopraflazione ».

Con parole veementi e pertettamente appropriate, il Ravasio ha detto che è un ricordo di tristi tempi di decadenza quel giornalismo che aveva eletto a sua norma l'arbitrio individuale e la irresponsabilità; quel giornalismo che era asservito ad interessi privati, non di rado in contrasto con quelli dello Stato e della collettività.

Di questa nuova condizione di cose ha preso atto la mozione proposta dall'ungherese Kolosvary e approvata all'unanimità, di cui riportiamo

il principale capoverso: Innumerevoli documenti hanno inconfutabilmente comprovato che sul giornalismo asservito alle torbide influenze internazionali ricade in parte la colpa della provocazione e della istigazione alla guerra. Siffatti sistemi hanno tratto in inganno numerosi popoli ed indotto in errore la pubblica opinione di tali paesi: e solo dopo amare e terribili esperienze queste Nazioni hanno potuto scoprire il vero volto della cosidetta libera stampa, che, anche oggi, continua nei suoi metodi irresponsabili e delittuosi al fine di avvelenare le relazioni tra i popoli e di deformare la realtă storica. 1 giornalisti delle Nazioni aderenti all'Unione deplorano il funesto asservimento di questi organi di stame di reazione che si svolge in pa all'arbitrio plutocratico che, deformando alla base la missione del giornalismo lo rende schiavo di interessi e di macchinazioni inconfesanbili s.

> E' questo senso di ribellione alla complicità della stampa nel programma dissolvitore delle potenze plutocratiche, che ha dato una sagoma al convegno veneziano.

Per questo, come ha detto con felice formula sintetica il Ministro Ciano nel suo telegramma augurale, il Convegno può essere riguardato « quasi simbolo e prova di quella intima solidarietà spirituale che anima e stringe i popoli del Tripartito e i popoli aderenti nella lotta nella quale essi stessi sono vittoriosamente impegnati ».

Tale proposizione che ha costituito il motivo dominante del Congresso, ha trovato nell'organico e quadrato discorso del Ministro Pavolini una illustrazione diffusa e in tutto degna della solennità della manifestazione. Non si potevano precisare con più elevata eloquenza i doveri del giornalismo nell'ora presente e in tutte le ore, e in pari tempo definire con maggiore precisione l'alta funzione della stampa nella lotta intrapresa dalle nazioni proletarie per la conquista delle condizioni indispensabili alla loro esistenza. Per virtù del giornalismo dei Paesi aderenti al Tripartito, il nuovo ordine è in atto. è una realtà viva e operante, una realtà destinata a perpetuarsi, ad assumere gli aspetti e le forme concrete di un tormidabile strumento di educazione politica e culturale.

Il Ministro Pavolini ha pertanto fissato le caratteristiche inconfondibili della stampa che rappresenta e patrocina l'ordine nuovo. Queste caratteristiche sono sette:

1) Il giornalismo, quale noi tutti lo concepiamo e pratichiamo, è strumento dei popoli e dei loro ideali. Presso i nostri nemici è invece uno strumento delle plutocrazie e dei loro interessi.

2) La nostra disciplina di stampa esprime il dovere di servire, con quella piena responsabilità, che è propria del combattente per la causa di popoli in lotta per la loro libertà

3) Il nostro metodo è la verità. Abbiamo stima delle nostre genti. Non conosciamo migliore astuzia in guerra che quella di registrare immediatamente e interamente le perdite subite e i colpi ricevuti, al pari dei colpi dati e delle perdite inflitte.

4) La nostra principale fatica consiste nello sfatare i luoghi comuni, assecondando e moltiplicando ner la intelligenza dei nostri lettori quel processo di revisione che è la guerra.

5) Un intimo accordo regna fra la stampa dei nostri paesi in quanto abbiame un comune corpo di idee da difendere e da propagare, una comune concezione di vita, una comune visione del futuro.

6) In tutti i nostri paesi la stampa si è disebraizzata. In tutti i pae si avversari la stampa è in mano a

7) Noi vediamo nel giornale, co me nel libro, un mezzo di documentazione.

Questi sette punti fissati con così piena aderenza all'idealismo che anima il giornalismo del Tripartito nel momento storico che attraversiamo e che segnerà un'epoca nella storia, si richiamano, come è facile constatare, a due principi: la verità che non teme nulla e il senso della responsabilità, che infonde coraggio, fede e passione a quanti si sentono degni di militare per una causa di un mondo nuovo, per quella superiore giustizia sociale che sarà riscatto di pesanti servitù e che sarà orgoglio tramandare ai futuri.

Mentre, così, a Venezia, il Conveno dei rappresentanti della stampa di quindici nazioni decise ad armonizzare i loro sforzi per l'avvento di una più vasta giustizia e di una più universale libertà, dava così risonante prova della sua solidarietà di intenti, a Nuova Delhi le trattative durate diciassette giorni per indurre il Congresso panindiano ad accettare le proposte portate da Cripps, a nome del Governo britannico, si chiudevano con esito completamente negativo. Le ragioni che hanno in dotto il Congresso alla ripulsa sono principalmente tre.

Il Congresso esigeva che i poteri speciali conferiti al generale in Capo durante lo svolgimento del conflitto avessero fine il giorno stesso dell'armistizio.



Esigeva, inoltre, che venisse immed, atamente abolito il diritto di veto del Vicerè, contro le decis: oni prese dal Consiglio dei Ministri.

Esigeva, infine, che fosse soppresso a Londra il posto di Ministro dell'India.

In mancanza dell'accettazione di questi tre punti, il Congresso ha ritenuto che le proposte inglesi non costituivano la protonda riforma che era stata promessa all'India, ma soltanto una modificazione dell'attuale statuto e delle attribuzioni del Comitato escutivo, che già ora collapora col Vicerè.

Nella sua principale mozione, pertanto, divulgata l'11, il Comitato esecutivo del Congresso panindiano, dichiarando di non poter accettare le proposte del Gabinetto di Guerra britannico, ha soggiunto testualmente: « Togliere la ditesa alla sfera di responsabilità indiane, equivale ridurre a nulla queste responsabilità: le proposte inglesi dimostrano chiaramente che il Governo indiano non funzionerebbe come governo libero e indipendente. Le condizioni prime essenziali e fondamentali per il funzionamento della responsabilità del popolo indiano consistono nella concezione che il popolo indiano è libero e che ad esso spetta il compito di mantenere e di difendere la sua libertà. Ciò di cui vi è bisogno è che il popolo risponda con entusiasmo e questa risposta non può essere ottenuta senza la più intiera fiducia e la responsabilità nella materia della difesa nazionale. L'onere della difesa non può essere sopportato a giusto titolo che dal popolo indiano per il tramite dei suoi rappresentanti popolari e ciò non può avvenire altro che se la libertà ed una intiera responsabilità sono loro accordate ..

Data l'impostazione delle trattative fra il Governo britannico e i partiti indiani, non era difficile prevedere un risultato negativo. La malafede inglese era fin troppo evidente. In sostanza l'Inghilterra rinviava l'esecuzione dei patti che dovevano

garantire all'India lo statuto di dominio, alla line della guerra, ma nel frattempo l'India doveva obbligarsi a battersi per la coalizione anglo-americana lino all'ultimo uomo, impegnando nella guerra tutte le sue risorse. Ora il Congresso panindiano reclama fin da oggi una vera e propria indipendenza, una elfettiva autonomia. Gli slorzi di Cr.pps per addivenire ad un compromesso inediante formule capzio-e, non hanno ottenuto ne sun risultato.

Non occorre rilevare l'importanza eccezionale della decisa presa di posizione del Congresso panindiano, che annuncia la ferma volontà dell'India di conquistare la propria autonomia inserendo le sue aspirazioni nel quadro del nuovo ordine asiatico.

Questo nuovo ordine asiatico ha avuto, si può dire, a Roma, un saluto augurale nella visita che il Duce ha fatto la mattina del 9 alla sede degli « Amici del Giappone» in Palazzo Orsini.

Il Barone Aloisi ha ricordato, nel Salone delle adunanze, come il Duce stesso, quattorci anni la, gli avesse ordinato di portare in Giappone una colonna romana offerta simbolicamente agli eroi di Biakko Tai. Dono avere rivolto alcune parole

ai presenti per confermare ancora una volta la sua simpatia per il popolo giapponese e per le sue gloriose ed eroiche forze armate, il Duce ha solennemente affermato come « questi sentimenti di simpatia sono con divisi da tutto il popolo italiano, che .è fiero di marciare cameratescamente coi soldati giapponesi verso la vittoria ...

Di contro a questa solidarietà vittoriosa del Tripartito stanno le dichiarazioni trepidanti e tremanti degli uomini rappresentativi dell'alleanza anglo-sassone- moscovita.

Parlando a Londra in occasione della consegna dell'Ordine di Lenin a quattro piloti britannici, che hanno combattuto nella zona di Murmansk (8 aprile) l'Ambasciatore sovietico presso Sua Maestà Britanni-

bisogna dimenticare che sarebbe fare il conto della serva se si addizionassero il numero degli abitanti e delle risorse deducendone la sicurezza della vittoria. Queste cifre hanno indubbiamente il loro valore, ma soltanto le torze che vengono effettivamente mobilitate sono determinanti. Il segreto della vittoria sta nel poter disporre di una superiorità decisiva nel momento decisivo sul teatro di guerra decisivo. Quest'anno è decisivo della guerra, e il teatro di guerra decisivo è il fronte orientale. Nessuno dubita che gli alleati non siano decisi a vincere, ma se si deve vincere, bisogna gettare nella battaglia del 1942 tutto ciò che possediamo ».

ca Maisky ha detto fra l'altro: « Non

Così l'Ambasciatore Maisky a Londra. Ma i capitalisti nordamericani, a quanto si può ricavare da osservazioni di un giornale non sospetto, la Chicago Tribune, molto più che getare nella battaglia del 1942 ciò che posseggono, preferiscono gettarlo ad un fondo meno perduto. E ritirano in massa i capitali impegnati nella economia americana, per cercare impieghi più sicuri nell'America Latina e soprattutto in Argentina e nel Cile, proprio i paesi meno teneri per la politica di Washington, dove si è veritieato un formidabile riale.

Non è evidentemente un segno di fiducia. I veri segni di fiducia noi li troviamo nel giro degli aderenti al Tripartito.

Il 10 aprile, Zagabria, la capitale della Croazia ustascia, nel primo anniversario della costituzione della Stato, ha vissuto, in un'atmosfera di ardente entusiasmo, una vera giornata storica. Il Poglavnie ha pronunciato in tale occasione un importante discorso in cui, dopo avere rilevato l'importanza storica e politica della data celebrata, e dopo avere espresso la più viva gratitudine per gli alleati ed amici popori italiano e tedesco e particolarmente per i loro grandi Capi, ha solennemente soggiunto: « In quest'anno che si inizia eseguiremo il nostro dove-

re verso i nostri alleati, e nella guer ra contro i nostri massimi nemier daremo tutto quello che potremo. Nel Vicino Oriente l'atteggiamento della Turchia di fronte alla nuova

Europa appare sempre più chiaro e rettilineo. La Muenchner Zeitung l'ha rilevato testè in maniera precisa. « La Turchia si ispira ormai da decenni ad una politica che le conferisce un attitudine a fungere da mediatrice fra l'Oriente e l'Occidente E una tale politica presuppone la più stretta neutralità. Soprattutto i giustificati sospetti di Ankara di fronte alle mire di Mosca, che con il tacito consenso di Londra dovrebbe assicurarsi una supremazir su tutto il Vicino Oriente, inducono il governo turco ad opporsi ad ogni ripresa di approcci anglo-russi, lenendo presente la fine subita dalla indipendenza dei paesi limitrofi: lran, Iraq e Siria, dopo la loro coatta collaborazione con gli inglesi e con i russi. La Turchia, che vuole a tutti i costi rimanere un'isola di pace, si rende, oggi più che mai, conto che a tale uopo deve opporsi nel modo più assoluto ad ogni tentativo inteso ad intaccare la sua più stretta indipendenza ».

Sempre più squallide pertanto si fanno nell'orizzonte intorno le prespettive per le sorti belliche della plutocrazie democratiche allente col bolscevismo.

A sollevare gli spiriti, i grandi organi londinesi non hanno altra risorsa a loro disposizione che quella di ripetere in coro, nei titoli in prima pagina, l'incitazione: «Si bombardi Roma».

Sono specialmente gli ultimi bombardamenti di Malta, considerati fra i più gravi dall'inizio della guerra, che hanno impressionato l'opinione pubblica d'oltre Manica.

Ma non si vede, però, in che modo il bombardamento di Rouna pitrebbe rappresentare un compensai colpi inferti alla base navale che l'Inghilterra da troppo usurpa nel Mediterraneo.

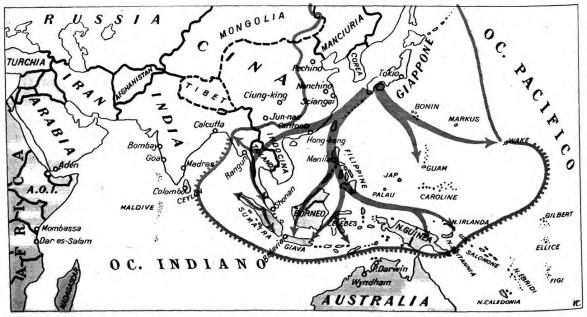



## AVVENTURE NEL MONDO DELLE ARTIGLIERIE

Tra gli ospiti elettissimi che frequentavano il suo studio a Roma, intorno all'anno 1850, il giovane principe Baldassarre Boncompagni, appassionato cultore di scienze, prediligeva un fanciullo di gentile aspetto, dai grandi occhi sognanti accesi dalla luce dell'intelligenza.

ri w

iia, che q un'i abi i che nu eve oppn ogni ini

sta ji

che sie

ti. i eu

anno ab

me chit

i titeli s

ne: 15

gitin i

della fi

to ist

1 12 19

di Bas

10 (90)

e 1172

BATH

- Circa due secoli e mezzo or sono - raccontava un giorno il principe al suo piccolo ospite - viveva a Brescia un fanciullo della tua età. Il 19 febbraio del 1512 i francesi occuparono quella città, e la soldataglia si abbandonò al saccheggio compiendo orribili massacri. Il fanciullo mostrò il pugno a un soldato trancese che insultava una donna. Ma ne lu duramente castigato: percosso a sangue rimase svenuto sulla strada con il cranio tratturato. con il palato e la mascella forati. Raccolto da alcuni pietosi, tornò poi miracolosamente alla vita; ma le orribili ferite gli lasciarono un ditetto di pronunzia, per cui fu soprannominato « Tartaglia ».

Studiò da solo e diventò una dei più grandi matematici. Il suo nome è legato ad un grande avvenimento scientifico, e cioè alla risoluzione di un difficile problema che aftrontato anche da Galileo non era stato ancora risolto nè ancora è risolto completamente. Queste parole dovevano fare grande impressione al tanciullo. Si trattava di Francesco Siacci che nel 1860 conseguiva la prima laurea « ad honorem » in matematica a Roma e che l'anno seguente lasciata la sua città per entrare nella Scuola d'artiglieria e genio di Torino, poteva finalmente dedicarsi agli studi di balistica che tanto lo appassionavano.

Quindici anni primà un capitano d'artiglieria, — come tante volte è stato ricordato — Giovanni Cavalli, aveva proposto l'abolizione dei proietti sferici sino ad allora unicamente usati e che davano grandi dispersioni uel tiro; con la rigatura dei cannoni che egli aveva inventato dovevano essere adottati proiettili oblunghi, più adatti a vincere la resistenza dell'aria ed a raggiungere maggiori gittate, con possibilità, inoltre, di applicare la spoletta a percussione. Vi erano poi state le applicazioni del Paischan, con cui il

Cavalli divide il merito della innovazione, e l'industria non mancava di conformarsi alle nuove direttive. Così all'Esposizione di Parigi, la ditta Krupp poteva presentare il mostruoso cannone, di dimensioni mai immaginate che spalancava la minaccio a bocca verso un lontano bersaglio ed anticipava l'epoca dell'artiglieria pesante.

Proprio mentre la tecnica subisce tali evoluzioni Francesco Siacci, giovane ufficiale d'artiglieria, viene chiamato come professore aggiunto di balistica alla Scuola d'Applicazione. E nella pensosa solitudine dei suoi studi medita sul grande problema che anche all'acuta indagine di sommi matematici appare tuttora oscuro. Nel cannone pesante di Alfredo Krupp, la più potente macchina che l'uomo abbia mai costruito nella storia del mondo, egli intravede il progenitore di una futura discendenza con artiglieria a grande gittata che potrà scagliare bolidi da una tonnellata a distanze imprevedibili. Quella macchina mirabile ha sorprendenti caratteristiche di potenza e di precisione; ma come ottenerne il massimo rendimento finchè le leggi del movimento dei proietti nello spazio non saranno completamente conosciute?

Il giovane ufficiale d'artiglieria guarda lontano, nel passato, a coloro che prima di lui tentarono di esprimere in una tormola queste leggi.

Gli antichi artiglieri pensarono che esistessero due tipi di trajettorie; una radente rettilinea, un'altra curva, costituita dai due lati di un triangolo isoscele. Errore grossolano. Nel 1537 Nicolò Tartaglia disegnava la traiettoria con due tratti rettilinei: il primo secondo la linea di projezione e il secondo verticale, raccordati da un arco di cerchio. Ed affermava che la gittata massima si otteneva con un angolo di inclinazione di 45 gradi. Nel secolo XVII, il padre Mersenne dimostrava a qual punto tossero le cognizioni generali di balistica con uno strano esperimento. Puntato verticalmente un cannone immaginò che la palla potesse essere lanciata tanto in alto da non ricadere mai più. E poichè non vide la palla ricadere nella bocca da tuoco, credette che così avvenisse, effettivamente! Avrebbe forse compreso il suo errore, il padre Marsenne, se invece di guardare in cielo avesse osservato il terreno intorno, ove tutte le palle ricadevano a una certa distanza.

Il sommo Galileo affermò infine che il proietto descrive una curva parabolica; avvertiva però che tale soluzione doveva ritenersi esatta soltanto qualora tosse nulla la resistenza dell'aria, e che questa è tanto più grande quanto maggiore sarà la velocità e men grave il proietto. Anche in questa asserzione si rivelava il pensiero infallibile di colui che più d'ogni altro seppe leggere nel gran libro delle misteriose leggi naturali.

Ma per ricavare le regole del puntamento ai fini pratici, era pur necessario conoscere in qual modo la resistenza dell'aria si oppone al moto dei proietti. Newton affrontò il problema, ma non riuscì a risolverlo in modo completo. I più insigni matematici d Europa si dedicarono, dopo di lui, alla balistica. Corsero anzi tra questi eleganti disfide e nacquero dispute appassionanti. Il Bernoulli, il D'Alembert, Eulero, parteciparono alla gara. Ma i risultati se pur brillanti non furono completi e, soprattutto, non conducevano ancora verso la soluzione pratica nel tiro.

Francesco Siacci medita a lungo le opere degli insigni matematici. Nel pensiero di Galileo cerca la luce che potrà guidarlo alla conquista del vero. Ma dai suoi solitari colloqui con il passato, esce stanco e sgomento. Dal principe Boncompagni, cui si confida, riceve consigli di proseguire e incoraggiamento. Un giorno Francesco Siacci, ormai professore ordanario, mentre tiene la consueta lezione, tace improvvisamente, assorto, Sembra agli allievi che il maestro, sempre abile districatore delle più arruffate matasse del calcolo abbia perduto il filo conduttore del ragionamento. Non era mai accaduta una cosa simile. Solo qualche discepolo chiaroveggente - che racconterà più tardi alle nuove generazioni di arti-

silenzio non ha il significato di un arido deserto della mente, ma è fecondo di nuove idee. D'improvviso, come colto da ispirazione, il maestro comincia a scrivere; la sua mano tebbrile ricopre la lavagna con una crittografia di formole a lui solo comprensibili. Infine si volge agli allievi che lo guardano con rispettosa ammirazione, ansiosi di sapere... Ma il maestro, sorridente, non parla. Rivelerà a suo tempo, dopo la necessaria meditazione il suo segreto. E mentre corre al suo studio, la certezza della vittoria gli stelgora in cuore. Non s'inganna; dopo tre secoli di studi, egli ha ri solto il grande problema del listica.

Qualche mese dopo - è l'anne 1880 - compare un articolo intitolato: « Balistica e pratica - Nuovo metodo per risolvere i problemi del tiro . L'articolo, firmato da Francesco Siacci, espone un elegante ed originale sistema per ridurre tutti i problemi del tiro all'uso di una semplice tavola numerica. La pubblicazione, tradotta in tutte le lingue, si diffonde rapidamente nel mondo. Lo scienziato italiano, poco più che quarantenne, con grande onore della nostra nazione da poco tempo costituita, ottiene un successo paragonabile a quello che ebbe Galileo con la soluzione parabolica.

Cinquant'anni or sono Francesco Siacci teneva la sua ultima lezione in quella Scuola d'Applicazione di Artiglieria e Genio che vanta si alte tradizioni, lasciando l'eredità dell'insegnamento a insigni discepoli quali il Parodi, il Cavalli; il Bianchi. Generale d'artiglieria, senatore, membro delle più importanti accademie scientifiche, insegnò poi meccanica razionale all'Univesrità di Napoli. E in quella città si spense, il 31 maggio 1907.

L'opera del Grande Italiano, vero padre dell'artiglieria moderna, rischiarava ormai con luce solare il campo fecondo della balistica, indicando agli appassionati cultori di questa scienza di lusso le nuove vie che potranno condurre a nuove meravigliose conquiste.

UCO MARALDI



# E SUCCESSI DEL TRIPARTITO IN TUTTI I SETTORI



LA FINE DELLA RESISTENZA DI BATAAN – SBARCO GIAPPONESE NELL'ISOLA DI CEBU – LA LOTTA PER I GIACIMENTI PETROLIFERI DI BIRMANIA – I GIAPPONESI S'IMPADRONISCONO DELLE ISOLE DELL'AMMIRAGLIATO VIVACE ATTIVITA SUL FRONTE RUSSO – LE GRAVI PERDITE SOVIETICHE – IN CIRENAICA

Il mattino del 3 aprile, anniversario della morte del primo Imperatore giapponese, le truppe nipponiche iniziarono l'attacco decisivo contro la prima linea americana nella penisola di Bataan, con un formidabile bombardamento effettuato dalla aviazione e dai grossi calibri postati nella base semidistrutta di Cavite, dal lato opposto della baia di Manilla; quindi, mossero all'assalto le fanterie, che col loro travolgente impeto rapidamente stondavano il settore centrale avversario, avvolgendo successivamente da est l'intera baia.

Il generale Wainwright cercò allora di manovrare in ritirata sulle posizioni arretrate, ch'erano, state predisposte in vista della crescente difficoltà di mantenere la prima linea: le condizioni delle truppe americane, infatti, si erano andate facendo sempre più critiche, non soli tanto per un'epidemia di dissenteria e di scorbuto, nella quale il comandante della difesa ha voluto identificare la causa principale della scon-

fitta, ma anche perchè si erano andate ormai esaurendo le riserve di Filippini mercenari.

Anche sulle seconde linee, però, gli Americani furono sottòposti ad attacchi violentissimi, che produssero nuovi, gravi vuoti nelle loro file; nè alcun successo riuscirono ad ottenere i tentativi di contrattacco. Pertanto nella giornata di martedi 7, il generale Wainwright si vide costretto a chiedere l'armistizio, ed il Comando nipponico, accogliendo la richiesta fece invitare il generale americanò a recarsi a Ramao, sulla costa orientale, per discutere le condizioni di capitolazione. Senonchè, i Giapponesi chiedevano la resa non

soltanto di Batana ana anche sell'isolotto fortificato di Corregioni ciò che gli Americani si ostinavan a voler negare. Non essendo sata quindi, possibile raggiungre l'ac cordo, le ostilità farono riprese

Ma le ore di Batáan erano, orani contate. La resistenza americana winya protratta ancora per circa troctassi ore, ma alla fine, nella primattina del giorno 3, un guera americano, accompagnato da sei mini con bandiera bianca, si pretava alle linee giapponesi, per nuova richiesta d'armistizio, que commissione venne, quindi, amme nella sede del Comando nipponi presso Limay, e la venne disci la resa proprio mentre il genet Wainwright riparava col suo si maggiore, a Corregidor.

Mentre veniva, in tal modo, sego to il destino del maggiore nucleo resistenza statunitense nelle Filip, ne, truppe da sbarco della maris giapponese prendevano posseso un importante punto strategica de l'isola di Cebu, nell'arcipelago si so delle Filippine, a nord di Manao, e rapidamente si addent vano nell'interno di essa, resping do le truppe americane poste a feesa dell'isola.

Sul territorio birmano, frattanè continuata decisa l'avanzata niponica sia nella vallata dell'irawalsia in quella del Sittang, in direzine dei grandi pozzi petroliteri denord; sono segnalati, anzi, dei conbattimenti a breve distanza da Minbu, ove sorgono le prime carallen stiche torri degl'implanti di perla razione e di estrazione.

La zona del petrolio ha inizio centinaio di chilometri a nord Prome - conquistata, come si corderà, alcuni giorni or sono, Giapponesi - ove la valle dell'in waddi si allarga in un vasto bracci risalendo, appunto, quel fiume chiatte-cisterne, il carburante v va inviato a Mandalay, oggi ele a capitale della Birmania, e di per ferrovia o lungo la famosa s da della Birmania, a Ciung Ki I pozzi della zona fornivano, tempi normali, un milione di nellate di petrolio all'anno, ma u mamente la produzione era stata tensificata, per provvedere al ri nimento dell'esercito di Ciang I Scek.

Ed è, appunto, perchè con l'avezata mipponica sui giacimenti pel liferi il dittatore cinese si vede a nacciato di esser privato di un è mento così prezioso, ch'egli s'am gna con forze sempre maggiori a l'estrema difesa della Birmania s tentrionale. Secondo un comunie di Ciung King, infatti, violenti co battimenti sono in corso auche me valle del Sittang, dove tre color



giapponesi premono contro le linee alleate a nord di Tungoo e cercano di tagliare le vie di comunicazione cinesi e di aprirsi la strada verso Mandalay.

questi più recenti avvenimenti in Birmania si pongono in relazione con i disastrosi risultati della grande battaglia aereo-navale nel golfo di Bengala, la situazione nello scacchiere occidentale - quello indiano, per meglio intendersi - appare sempre più precaria per gl'Inglesi, tanto più che ad essa nuovi elementi di incertezza e di difficoltà sono stati aggiunti dall'esito negativo delle trattative con i Capi indiani.

Nè la situazione britannica si presenta più soddisfacente all'altro estremo della immensa linea di ope- quali hanno preso sotto il loro fuoco razioni, verso l'Australia.

L'occupazione giapponese, difatti, è stata estesa alle isole dell'arcipelago dell'Ammiragliato, il quale sorge' a nord della Nuova Guinea, ad ovest del gruppo delle Bismark, anch'esso testè occupato dai Giapponesi. Questa nuova occupazione nipponica è stata, anch'essa, compiuta mediante fulminei e pressochè indisturbati sbarchi di reparti di fucilieri della Marina imperiale, protetti da navi da guerra e da squadriglie di aerei, prima nell'isola di Manus, la maggiore dell'arcipelago, e successivamente nelle altre, col cui possesso i nipponici hanno completato il controllo di tutte le isole a nord della Nuova Guinea, eliminando ogni pericolo di infiltrazione nemica nelle retrovie delle basi avanzate verso l'Australia.

Sul fronte russo l'attività operativa si mantiene sempre molto intensa da ambo le parti ed in tutti i settori, dai più settentrionali, ancora semisepolti sotto la neve, a quelli del mezzogiorno, ove già sono evidenti i segni della incipiente primavera.

Così, nella Lapponia, truppe alpine germaniche, afflancate da reparti finlandesi, hanno espugnato, con un'audace puntata, una posizione avversaria saldamente fortificata, distruggendo una quarantina di ridotte, con le truppe che le presidiavano.

Nel settore a sud del lago Ilmen, i Russi hanno toccato, in seguito a ripetuti attacchi tedeschi, perdite molto sanguinose, mentre a nord-est del lago stesso più gravi ancora che le perdite di uomini sono state, per i bolscevichi, quelle di ottimo e prezioso materiale bellico.

Nuovi tentativi di attacchi sovietici nella regione del Donez sono stati spezzati dalle truppe tedesche ed alleate, le quali hanno, anzi, reagito con efficaci contrattacchi e con azioni vigorose di artiglieria, le

Alpini tedeschi in agguato. (R.D.V.) accentuandosi, specie nel settore me- to per effetto di costringere le truppe

e duramente colpito postazioni di artiglierie avversarie e colonne corazzate e motorizzate. A queste azioni hanno attivamente partecipato truppe, artiglierie ed aerei del Corpo di Spedizione italiano.

ridionale, a poco alla volta afflorano avversarie a sgomberare talune posidalla coltre di neve i cadaveri inse- zioni più avanzate, delle quali esse polti, offrendo la conferma dei cruenti sagrifizi che è costata alle truppe rientrare in possesso. rosse la caparbia volontà offensiva dei loro Capi. In base alle constata-

hanno, poi, inutilmente tentato di

AMEDEO TOSTI



infine, le truppe russe hanno sferrato, nella giornata del 9, violentissimi attacchi, che sono costati loro la perdita di circa un centinaio di carri armati; dopo di che esse hanno desistito dal ripetere gli sterili quanto costosi tentativi.

L'inizio del disgelo, frattanto; fornisce una nuova, evidente testimonianza delle enormi perdite umane subite dall'esercito sovietico nel corso della controffensiva invernale. L'incessante susseguirsi delle nevicate aveva finora occultato, quasi sempre, la maggior parte dei morti lasciati sul campo dal nemico; ma ora che il disgelo va rapidamente

Nella penisola di Kerch (Crimea), zioni fatte, per ora, nel solo settore meridionale, è stato possibile stabilire che la percentuale, recentemente stabilita da parte tedesca, di dieci morti per ogni prigioniero bolscevico non è lontana dal vero per mode che ammontando i prigionieri catturati dai Tedeschi nel corso dell'inverno a 108.000, le perdite complessive dei Russi non risulterebbero minori di un milione di uomini. E tale constatazione acquista anche un valore molto significativo, agli effetti della valutazione del residuo potenziale bellico dell'esercito sovietico, quando si consideri che tra i caduti si nota un numero eccezionalmente elevato di giovanissimi, fra i 16 e i 17 anni, e di vecchi al disopra dei 60 anni.

> Nel settore Mediterraneo, infine, la lotta ha tuttora aspetti, prevalentemente, aereo-navali, con una sempre più evidente supremazia delle forze dell'Asse, come hanno dimostrato, in particolare, i recenti, ripetuti attacchi aerei in massa a Malta e ad Alessandria d'Egitto.

Nel deserto Marmarico, puntate offensive avversarie nei pressi di El Mechili e di Tmimi sono state facilmente respinte, non senza che il nemico vi subisse sensibili perdite di nomini e d'armi.

Per contro, azioni offensive di reparti di fanteria italiana hanno avu-





Il Giappone è giunto al bivio, un bivio già previsto lungo l'itinerario vittorioso della sua guerra gigantesca, un bivio al quale forse già corrisponde una scelta e una determinazione. La lotta fra l'impero del Sol Levante e i due imperi anglosassoni, iniziata nell'Oceano Pacifico. trabocca ora nell'Oceano Indiano. Nella sua fase iniziale, cioè fino alla conquista di Singapore e delle isole della Sonda, tutte le ragioni militari, politiche ed economiche convergevano al sud; nelle terre e nei mari del sud il Giappone avrebbe infatti colpito contemporaneamente l'impero britannico e la repubblica nord-americana, avrebbe operato la separazione dei suoi due avversari, avrebbe conquistato le fonti delle materie prime che gli occorrono per la continuazione della guerra, avrebbe guadagnato l'accesso all'Oceano Indiano e avrebbe infine portato la sua minaccia contemporaneamente contro le Indie e contro l'Australia.

Ora tutto questo, che solo pochi mesi addietro nessuno avrebbe immaginato possibile, tanto meno poi in così breve tempo, è cosa fatta. Azzardare previsioni e ipotesi sui futuri immancabili sviluppi di una guerra che è stata dominata dalla sorpresa, che ha sistematicamente smentito le valutazioni dell'anteguerra e gli apprezzamenti tradizionali non sarebbe agevole e non avrebbe neppure un concreto valore. Non sară invece priva di interesse qualche constatazione di fatto e qualche osservazione sulla situa-

zione che è stata creata dalla trionfale marcia al sud delle armi nipponiche, sorta di grandiosa prefazione delle successive e forse prossime fasi della lotta.

Quali prospettive immediate hanno i nipponici di potere compiere verso levante delle azioni risolutive? Fra il Giappone e gli Stati Uniti si interpone l'immenso deserto di acque del Pacifico, il quale sembra vietare l'urto diretto e risolutivo fra le due nazioni in lotta che si affacciano ai due estremi opposti di esso. La guerra aero-navale sul Grande Oceano avrà una importanza assai grande per le ripercussioni sulla sorte delle altre bactaglie impegnate: la battaglia del tonnellaggio, quella delle materie prime, quella dei ritornimenti, quella dei domini britannici, quella dell'Oceano Indiano, quella del Medio e del Vicino Oriente, quella del Mediterraneo. quella dell'Inghilterra e perfino quella della Russia: ma, da sola e per se stessa non si vede come possa riuscire rapidamente risolutiva.

Più direttamente concrete e conclusive di per se stesse appaiono invece le sorti delle battaglie per l'Australia e per l'India. Tutto lascia intendere perciò che l'Australia o l'India possano costituire la vera meta della prossima fase bellica. Donde il dubbio, donde il bivio al quale si è accennato al principio: l'India o l'Australia! la marcia all'ovest o ancora la marcia al sud!

La marcia al sud, la neutralizzazione o la conquista dell'Australia, sarebbe una nuova impresa d'oltremare. La sua possibilità è basata sul dominio del mare, che i giapponesi si sono assicurati nel Pacifico occidentale e nei mari meridionali; la sua premessa è costituita dal completamento e dal consolidamento delle occupazioni di tutte le isole che fronteggiano a nord e a nordest il continente australiano, ivi

Batterie contraeree del-la marina (RG, Luce)

compresa la Nuova Guinea; la sua realizzazione, come impresa di conquista, può essere attuata solo con sbarchi di grandi corpi di spedizione; come neutralizzazione di una minaccia potenziale e diremmo quasi geografica esercitata dal mondo anglo-sassone contro le recenti conquiste nipponiche, l'impresa comporterebbe invece sopratutto l'isolamento dell'Australia dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, ciò che i giapponesi potranno ottenere nel Pacifico estendendo verso sud-est le occupazioni già iniziate delle isole e degli arcipelaghi della Melanesia e nell'Oceano Indiano dominandolo colla loro flotta.

In conclusione, comunque sia concepita e attuata, la lotta contro o intorno all'Australia è in primo luogo impresa navale e che presuppone il possesso e l'esercizio della supremazia marittima. In qualunque suo aspetto, questa lotta, per quanto possa indebolire gli avversari, completarne la separazione, avere enormi ripercussioni politiche e militari, resterebbe in sostanza, nella grande strategia della guerra mondiale, una mossa preventiva contro i ritorni offensivi degli anglosassoni, ma non-ancora risolutiva. Nella prima torma esaminata, cioè come conquista territoriale, l'impresa comporterebbe poi da parte nipponica la disponibilità di un nuovo intero esercito.

Quali prospettive offre invece lo sviluppo della guerra verso ovest, verso l'Oceano Indiano e verso le

La marcia all'ovest, per la continuità territoriale fra la Birmania, le Indie inglesi, i paesi del Medio e Vicino Oriente nei quali si concentra la resistenza britannica, peraltro già impegnata in Egitto e in Mediterraneo, per la vitale funzione delle rotte del Golfo Persico e







guerra non solo dell'Inghilterra e degli Stati Uniti, ma persino della Russia, rivela a colpo d'occhio i caratteri di una azione travolgente, capace per sè, per le sue ripercussioni e in connessione coll'azione bellica delle Potenze dell'Asse, di risolvere veramente il conflitto.

Anzitutto va notato che, per marciare contro l'India, i giapponesi non hanno bisogno di creare o di mobilitare un nuovo esercito; ne hanno già uno in marcia, quello stesso che era impegnato in parte contro la









Di guardia sul mare (R. G. Luce)

Cina e in parte contro gli inglesi e i loro mercenari e alleati nella Birmania e nella Malesia. Si tratterà se mai di rinforzarlo progressivamente, in rapporto alle difticoltà e alle resistenze che incontrerà, con un procedimento di concentrazione di forze, non con una dannosa e pericolosa dispersione. Ma la via è lunga: monti, flumi, foreste, paludi, distanze che si misurano a centinaia e a migliaia di chilometri, più ancora degli eserciti contrapposti, costituiscono le difficoltà enormi dell'impresa. Ma si tratta veramente di un'impresa continentale, di natura affatto diversa dall'impresa australiana, solo perchè la Birmania è alle frontiere terrestri dell'India! E' lecito dubitarne e persino pensare il contrario.

Il signor Cripps ha inventato ieri lo sbarco ad Akyab per allarmare gli indiani; ma i giapponesi potrebbero domani inventare davvero uno sbarco sulle coste indiane Una impresa di tal genere, che potrebbe anticipare il crollo del dominio britannico sull'India, superando di colpo e per la via più breve le difficoltà logistiche di cui è disseminata la marcia dei fanti nipponiei lungo il grande arco del golfo di Bengala, non sarebbe alcunchè di assurdo o di inconcepibile.

Quali siano le mire e le decisioni nipponiche abbiamo detto nella premessa di non volere indagare. Ci siamo limitati a esporre una situazione, un panorama strategico della guerra del Pacifico e dell'Indiano. Dobbiamo adesso aggiungere la cronaca, i fatti concreti, i quali varranno a dare ancora maggior rilievo alle precedenti considerazioni.

Senza porre indugio tra le conquiste e lo sfruttamento di nuove possibilità operative da esse offerte, i nipponici hanno iniziata la guerra navale dell'oceano Indiano.

La base di Colombo ha già subito

Rifornimenti in alto mare:

sta citra si sommano le altre 104.000 tonnellate di naviglio distrutte dai sommergibili germanici si ha nell'ultima settimana l'annuncio complessivo dell'affondamento di oltre 260,000 tonnellate di naviglio anglosassone, e ciò significa un ritmo travolgente dell'ordine del milione di tonnellate al mese al quale nè Londra nè Washington potrebbero assolutamente resistere a lungo.

Nel Mediterraneo frattanto continua lo stillicidio e il logorio sordo della flotta militare e mercantile britannica; l'Ammiragliato si è deciso ad annunciare la perdita del sommergibile Tempest (unità modernissima, entrata in servizio nel corso di questa guerra) affondato da una torpediniera italiana; un sommergibile italiano ha affondato una petroliera inglese nel bacino occidentale; mezzi navali italiani hanno affondato nel Canale di Sicilia il cacciatorpediniere britannico Havock, moderna unità (1936) di 1300 tonnellate. Ma torniamo all'Oceano Indiano. La ecatombe dei piroscati non è stata il solo disastro britannico degli ultimi giorni. Radio Londra ha già assolto l'ingrato compito di annuncia re la perdita di 2 incrociatori pesanti, e cioè il Cornwall e il Dorsetshire, unità della classe delle « Contee », del dislocamento di 10,000 tonnellate, con armamento di 8 cannoni da 203 e velocità di 32 nodi. cui si aggiunge un cacciatorpediniere e la portaerei Hermes, una delle poche superstiti in tale specialità di

E' questa la più grave perdita navale che i giapponesi abbiano inflitto ai britannici dopo l'affondamento delle corazzate Prince of Wales e Repulse al largo della costa malese all'inizio delle loro operazioni di guerra.

1 nipponici hanno già il dominio incontrastato dell'Oceano Indiano! E' da credere per lo meno che lo vada-

no gradualmente acquistando, perchè le risorse inglesi hanno pure un limite, i vuoti aperti nella compagine della loro Ilotta non possono essere colmati e la strenata ambizione di dominio degli anglo-sassoni su tutti i mari e contro tutti i popoli sta conducendo un poco alla volta l'Inghilterra a disseminare le sue forze, ponendole ovunque in condizioni di interiorità. Così la intransigenza politica del governo di Londra norta l'Ammiragliato britannico alla insufficienza militare.

La situazione si fa seria per gli inglesi, specialmente in quell'oceano che parve fino al novembre del 1941 il più sicuro dominio della bandiera britannica.

Anche dove la lotta poteva sembrare essenzialmente continentale il Giappone accelera i tempi della sua marcia vittoriosa per virtù della sua tlotta, formidabile strumento di potenza nel quale (come ha recentemente illustrato anche sulla nostra stampa una alta personalità militare nipponica ospite dell'Italia), i giapponesi hanno saputo innestare e conglobare tempestivamente un numero di portaerei e una forza aerea imbarcata delle varie specialità perfettamente adeguati alle esigenze della tecnica moderna e perfettamente addestrati all'impiego marittimo. Chè infatti a questa aviazione della flotta nipponica si deve anche il nuovo grandioso successo riportato nel golfo di Bengala.





i primi attacchi: piroscafi e aerei inglesi sono stati sorpresi e distrutti nelle darsene e negli aeroporti. Dopo i primi successi colti nel golfo di Bengala, i sommergibili nipponici, avanguardie della flotta, hanno già fatto la loro comparsa nell'Indiano occidentale. Il golfo di Bengala è presumibilmente già sotic controllo delle forze di superficie nipponiehe, dalle quali sono state distrutte circa 100.000 tonnellate di neviglio mercantile inglese o al servizio degli anglo-sassoni. Se a que-





## QUATTRO MESI DI GUERRA LOR

Diàmo uno sguardo alla situazione tecnici del genio americano poten- campo tricerato si rese inevitabile. nell'Oceano Indiano in questi quat- prattutto durante la guerra, sicchè tro mesi di guerra, alla funzione avuta dal fattore aereo nipponico nel durare per assai lungo tempo. determinarla ed alle nuove possibilità che da essa quel fattore ritrae.

### FILIPPINE

Non appena i nipponici misero piede nell'isola di Luzon, gli americani cominciarono a concentrare la massa delle loro forze nella penisola di Bataan e nell'isola di Corregidor. Quel concentramento si accentuò ancora più nei giorni che precedettero l'occupazione di Manila e di Cavite e fu ulteriormente alimentato, sebbene tra difficoltà ingenti di varia natura, attraverso l'affluenza di rinforzi e di rifornimenti, che facevano capo all'ultimo porto che nelle Filippine rimaneva agli americani: quello di Mariveles.

La natura montuosa della penisola si prestava ottimamente alla co-

generale determinata nel Pacifico e ziarono senza risparmio di mezzi sosembrava che la resistenza potesse

> L'offesa aerea nipponica però, dopo l'occupazione di Manila, si sviluppò violenta contro i capisaldi fortificati della penisola e si andò intensificando nel ritmo e nella densità, assumendo la forma di metodico martellamento, mai contrastata dalla reazione della caccia nemica. Il porto di Mariveles, che aveva la funzione di cordone ombelicale tra i difensori della penisola, Corregidor e le fonti di rifornimento, fu a sua volta continuamente sorvegliato piroscafi che si avventuravano verso i suoi moli era quanto mai aleatoria.

Al momento della preparazione dell'attacco decisivo, contro i trinceroni e le opere fortificate della pestruzione di linee fortificate, che i ti i calibri, sicchè la caduta del Orientale.

Resiste ancora Corregidor, ma la sua sorte non può che seguire quella della penisola antistante, sicchè sin da ora può dirsi che tutte le Filippine sono ormai perdute per l'America.

Conseguenze aeree delle operazioni? Svincolo completo delle forze aeree nipponiche dalle necessità operative filippine, e loro destinazione verso altri teatri della lotta in pieno movimento o verso settori, nei quali potranno intensificare l'offesa contro obiettivi di vasta risonanza strategica.

Sta per chiudersi così, dopo quasi mezzo secolo, il capitolo della pree bersagliato, sicchè l'incolumità dei senza e dell'influenza americana nei mari della Cina e quindi nell'Estremo Oriente. Il fatto assume un'importanza veramente storica, perchè dopo l'estradizione dell'Inghilterra dagli stessi mari, è tutta l'influenza nisola si scatenò un'infernale piog- anglo-sassone che viene eliminata gia di bombe e di proiettili di fut- per sempre dalla storia dell'Asia

### MAR DELLA SONDA E MAR DEI CORALLI

Con l'occupazione di Giava e della catena di isole che, con andamento ovest-est, estendono il controllo giapponese in tutto il settore a nord dell'Australia, con le operazioni prevalentemente aeree in corso sulla costa meridionale della Nuova Guinea, con l'occupazione degli arcipelaghi dell'Ammiragliato, di Bismarck, della Nuova Britannia, della Nuova Irlanda, delle isole Salomo ne, col controllo aereo e navale delle isole di Santa Croce, delle move Ebridi, delle isole Figi e della Nuova Caledonia, l'accerchiamento dell'Australia si va sempre più allargando.

La navigazione fra le Hawai. strettamente sorvegliata nei primi due terzi del suo percorso dalle possibilità offerte dalle isole Ellice agli aerei e sommergibili nipponici, depo l'occupazione delle isole Salomone, comincia ad essere insidiata anche nell'ultimo tratto della sua rotta verso Sidney e Brisbane. Per sfuggire al controllo nipponico nel



tratto Hawai-Figi, la navigazione americana deve adattarsi a percorrere la rotta che passa ad oriente delle Samoa e fra le isole Tonga e le Cook, percorrendo i due cateti di un triangole, anzichè l'ipotenusa come avveniva prima dello scoppio del conflitto, con conseguente allungamento delle rotte, perdita di tempo ed ulteriore appesantimento dei compiti, che la flotta mercantile americana deve assolvere.

Accanto a quest'opera metodica di accerchiamento si svolge quella di sgretolamento aereo di alcuni obiettivi strategici importantissimi anstraliani, nella Nuova Guinea (Port Moresby) e nel continente stesso (Porto Darwin).

L'isola di Timor, dove già prima della guerra faceva capo la lines aerea giapponese Tokio-Dily, pui trasformarsi in un sistema di basi aeree, dalle quali i velivoli nipponici potranno sviluppare quell'investimento aereo dell'Australia settentrionale, preludio di azioni di più

vasto respiro strategico. Il controllo aeronavale, che dalle basi dell'isola di Timor i nipponici



da varie settimane già esercitano tisi sulle coste indiane, sull'isola di nel mare omonimo, rende malsicure le rotte marittime che fanno capo a Porto Darwin e ciò è tanto più importante, in quanto quella base navale, che è la più importante dell'Australia, non è collegata da nessuna ferrovia o strada di facile percorribilità con le ricche regioni ed porti dell'Australia orientale, dai quali è separata dal deserto, che si estende dal suo retroterra pressochè immediato fino al cuore del continente.

NDA

LILLA

e di Giava da

he, con min

done il esta

il settore i ir

le operazioni s

e in corso si

della Nuon (

zione degi p

iragliato, è i

a Britannia.ie

He isole Sin

ereo e navaira

Yore, delle m

Figi e delu li

erchianen i

empre pii d

fra le En

gliata nei p

rcorso dala

isole Ellou

li nipponin:

lle isole Sur

ere insidate

to della en

Brisham.

lo ninnetis

a navigan

tarsi a per

ssa ad one

le isole 🕅

lo i due al

ché l'ipales

dello sep

seguente sin

erdita d #

santimen i

ta nered

ra metoda

olge quit

i alcuni

artisin 1

Guinen ffr

tinente 🇯

ve già pi

capo la la

kie-Dils, #

stema di M

iveli nipe quell'are

ralia sta

12:00) à P.

ile, che dili

r i dipposi

rere.

Può dirsi pertanto che tutta la regione che, a nord del 15" parallelo sud gravita su Porto Darwin rimane quasi come tagliata fuori dalle regioni più popolate, più ricehe e maggiormente fornite di mezzi, quali sono quelle dell'Australia orientale. Il giorno non lontano nel quale il Giappone vorrà intensificare la sua sorveglianza nel mare di Timor e la sua offesa sugli obiettivi navali e militari di Porto Darwin, questa base risulterà praticamente bloccata e verrà messa nell'impossibilità di assolvere la sua funzione strategica nella difesa navale del continente.



Nel determinarli, il fattore aereo nipponico ha largamente ed ininterrottamente dato il suo insostituibile contributo, oltre che nelle solite azioni connesse con l'andamento delle operazioni sulla terra e sul mare. anche col larghissimo impiego di paracadutisti, che da soli occuparono posizioni-chiave degli arcipelaghi Andame e Nicobare, preparando così i successivi sbarchi di truppe più numerose, dirette a presidiare completamente le isole.

Ottocento chilometri separano la base aerea nipponica di Prome da Calcutta, 1200 la piccola Andaman da Trincomali, 1300 da Madras e 1400 la più occidentale delle Nicobare da Colombo. Siamo nell'ordine delle distanze perfettamente percorribili dai moderni bombardieri, anche senza

La caccia nella notte: il pilota na-le sull'apparecchio. (R. G. Luce) acque di Trincomali per il dominio

sul Golfo del Bengala, gli aerei nipponici ebbero una parte prevalente, in quanto riuscirono ad affondare unità navali di cui è detto in altro articolo.

Dall'inizio della lotta aeronavale nel Golfo del Bengala fino al 7 aprinavale britannica è fortemente compromessa nel mare del Bengala. L'Oceano Indiano comincia a diventare intransitabile per la navigazione britannica, mentre la flotta e la aviazione nipponiche vi vanno stabilendo la loro supremazia.

Gli attacchi aerei a Trincomali ed Colombo si vanno intensificando. Gli attacchi su Trincomali mirano evidentemente a rendere inutilizzabile quella base per la flotta britannica, la quale sembra vada progressivamente ritirandosi verso le coste occidentali dell'India. I Britannici hanno definito Trincomali come la « Singapore dell'India » e considerano la sua eventuale perdita come più grave ancora di quella di Singapore. Ceylon infatti domina tutte le vie di comunicazione fra l'Australia, il Golfo Persico, il Mar Rosso e l'Africa ed il suo possesso potrà essere decisivo per l'esito della lotta.

Sembra che, come per le altre ineursioni, anche gli apparecchi che hanno bombardato Trincomali abbiano spiccato il volo da una portaerei in crociera nelle acque dell'Indiano. Il fatto che l'aviazione britannica non riesca ad individuarla e la flotta conseguentemente non riesca a colpirla, è l'indice più manifesto che la supremazia aerea nipponica nell'Oceano Indiano si va sempre più consolidando.





BIRMANIA E GOLFO DI BENGALA

Se con l'occupazione di Hong Kong eliminarono l'Inghilterra dal Mar cinese meridionale e dalla Cina, se con quella di Singapore la eliminarono dai mari della Sonda e da tutto il settore dell'Insulindia olandese, con l'occupazione di Rangoon e Bassein sulla costa meridionale della Birmania e con quella degli arcipelaghi delle Andamane e delle Nicobare, oltre ad aver tagliato i rifornimenti anglosassoni alla Cina, i nipponici si resero completamente padroni degli accessi dal Golfo del Bengala allo stretto della Malacca e si assicurarono il condominio aereo e marittimo su tutta l'immensa area del golfo stesso, condominio che presto doveva trasformarsi in dominio vero e proprio a danno dell'Inghilterra, la quale vedeva così avvicinarsi sulle coste orientali dell'India l'offesa aerea e marittima dell'avversario.

Gli avvenimenti in sviluppo in Birmania, per le loro conseguenze di natura terrestre, e quelli verifica-

voler ricorrere all'opera delle portaerei.

La reazione aerea britannica in Birmania alle incessanti iniziative dell'Aviazione nipponica si fa sempre più debole ed è molto spesso inesistente. Ecco ciò che telegrafava in proposito negli scorsi giorni il corrispondente del Times: « Nel settore dell'Irawaddi da ben 14 giorni non ha operato neppure un apparecchio britannico. Ancora una volta, come a Singapore, la maneanza dell'aviazione è una delle cause principali dei nostri insuccessi ».

Se la censura britannica ha lasciato passare un'affermazione di questo genere, c'è da domandarsi quale credito meritino le ripetute affermazioni di nomini responsabili inglesi circa i mezzi aerei, che in larga misura sarebbero stati inviati in quel settore, visto che in questa fase veramente cruciale della lotta che si sviluppa minacciosa alle porte orientali dell'India, Wavell non riesce a contrapporre nei cieli della Birmania alcuna resistenza al nemico.

Nella battaglia aeronavale combattuta il 9 corrente al largo delle le 21 piroscafi furono affondati per complessive 142 mila tonnellate e 23 danneggiati per complessive 102 mila tonnellate.

Le conseguenze strategiche generali di questi fatti, che richiamano alla mente quelli avvenuti nel mare di Giava, sono evidenti. La potenza

ubito dopo l'allarme le aucces sive partenze, (R. G. Luce)

Ceylon. Secondo un dispaccio United, la presenza in India di sir Stafford Cripps ha svegliato lo spirito di indipendenza anche a Ceylon. Gli uomini politici locali desiderano di mettersi al passo con i nazionalisti indiani nel recla-mare delle conquiste. Conquiste, s'intende, da non elargirsi, secondo il tipico sistema britannico, a babbo morto; ma da concretarsi mentre ancora volteggiano nel cielo dell'Isola gli aerei nipponici e tutte le possibilità locali hanno da essere conglobate allo scopo della difesa territoriale. Ceylon entra a far parte, in tal modo, di quel vasto movimento che pervade tutto quanto l'Impero anglo-indiano e che ribolle attualmente come un mare in tempesta, intaccando il sistema di tradizionalismo conservatore instaurato dall'onnipotente politica della grande Vittoria regina inglese ed imperatrice delle Indie. La timida aspirazione dell'intellettualismo locale ha trovato una forma concreta in una timida proposta presentata al Consiglio di Stato. Questa proposta contiene la richiesta di ottenere anche per Ceylon lo statuto di Dominio della Corona britannica, val quanto dire di sottrarsi al regime costituzionale tuttora in vigore e nel quale gli inglesi esercitano poteri addirittura dispotici. Ma aggiunge il documento - la concessione dovrebbe venire dopo la guerra. A sipario calato, quindi, Ceylon reclamerebbe per se stessa un miglioramento delle condizioni attuali: mentre questo miglioramento è richiesto dai nazionalisti locali al momento attuale, nella petizione ufficiale, viene viceversa rinviato a dopo la conclusione della pace. Niente di più facile, quindi, che la proposta inoltrata nasconda una vera e propria manovra della furbesca diplomazia britannica, specie se si tengono presenti le forme in cui essa si è estrinsecata. La proposta, in omaggio al più rigido dettato costituzionale, è sottoposta all'esante del Consiglio di Stato: è questo supremo organo legislativo che dovrà decidere se inoltrarla o meno al Governatore. Ma di chi si compone questo Consiglio! Un esame appena appena cauto del sistema costituzionale di Ceylon può darci la chiave del curiose enigma.

### TUTTO IN FAMIGLIA

L'Order in Council del 1931 affida le mansioni direttive del paese al Governatore Generale, facendolo assistere dal Consiglio di Stato e dal Ministero. Il Consiglio, a sua volta, si compone di 61 membri di cui 3 funzionari o State officers con voto consultivo, 8 membri nominati dal Governatore, 50 membri eletti dai cittadini britannici che conoscano l'inglese ed un dialetto locale ed abbiano un determinato censo. E poichè chi possiede tali qualità, e in modo speciale il censo, è evidentemente legato da motivi di interessi al carro inglese, se ne può dedurre che il Consiglio è dello stesso parere del Governatore al quale non può prestare che un'assistenza meramente tecnica. Neanche se questo organo volesse sottrarsi, con un improvviso colpo di testa, alle direttive obbligate che è costretto a seguire. potrebbe legalmente farlo, in quan-



FRONTI INTERNI

to un articolo della Costituzione dà UN AVAMPOSTO BATTUTO al rappresentante inglese la facoltà sottoporre, sic et simpliciter, qualunque legge già votata all'approvazione del governo di Londra. Questo, senza tener conto che lo stato eccezionale già promulgato in tutta l'isola, gli dà la possibilità di emanare egli stesso delle leggi nell'interesse pubblico. Così che Ceylon, sotto tutto un complesso di speciosi pretesti democratici, è invece un vero e proprio feudo britannico, legato molto di più che la stessa penisola indiana al carro dell'Impero e destinato a seguirne ineluttabilmente le sorti. Nè diversa sorte ha il Governo se si pensi che la volontà e la persona stessa del Governatore può indifferentemente sostituirsi a qualsiasi ministro ed annullarne con un tratto di penna le disposizioni prese. Un regime più autocratico avrebbe potuto difficilmente concepirsi, così politicamente come amministrativamente; in questo ultimo campo, poi, l'invasione è così sfacciata che non ci si è curati neanche di rispettare le forme, preponendo a capo degli enti locali un agente governativo. Le aspirazioni di Ceylon ad uno Statuto indipendente sembrano, quindi, destinate a scarsa fortuna se non si accompagneranno a sommovimenti tali da poter incutere rispetto ai dominatori. Per ora, il pericolo imminente sovrasta, a quanto pare, su ogni effervescenza; nè i singalesi usciranno dal loro tradizionale quetismo per profittare della circostanza, a meno che avvenimenti nuovi ed inopinati non offrano il destro a modificazioni ambientali ancora ignorate nelle loro possibilità e nel-

la loro estensione.

L'offesa aerea nipponica ha particolarmente preso di mira Ceylon. situata, come è noto, in un punto strategico particolarmente importante. L'isola può infatti conside-rarsi, mutate le proporzioni geografiche ma non l'importanza militare, come la riproduzione, nei confronti dell'India, di ciò che Singapore rappresenta per la Malacca. Se il Canale che da quest'ultima zona prende il nome ha aperto alle navi nipponiche la via d'acqua per il vasto Golfo del Bengala, il possesso delle Nicobare e delle Andamane va costituendo un semicerchio insulare di proiezione contro il più diretto antagonista: Ceylon. E' qui che si appuntano gli sforzi delle armate del Cielo appartenenti al Sol Levante, probabilmente nel tentativo di serrare in un anello di fuoco tutto il traffico mercantile del Golfo ed imbottigliare in tal modo Madras e Calcutta.

Batticaloa e Trincomali, sul versante orientale, sono i centri più direttamente interessati alla lotta e dovranno evidentemente subire colpi duri. La parte più importante dell'isola è situata però dal lato opposto a quello donde giunge a gran passi la guerra: Colombo e. in scala molto minore. Point de Galle possono dirsi in certo qual modo riparate e difese, specie se si considera la grande terrazza orografica centrale.

Colombo offre, d'altro canto, il boccone più ghiotto alle incursioni aeree mentre lo specchio d'acqua circostante pullula di navi d'ogni tonnellaggio: le statistiche anteguerra davano un movimento di

3.500 unità mercantili all'anno. valore di Colombo nell'economia della guerra è duplice: di scalo per tutte le linee che fanno capo alle coste indiane e che instradano traffico per la sua normale via ma rittima e di porto di imbarco delle preziose mercanzie che vi affluisco no dall'interno. Solo qualche anno fa, il valòre delle merci esportate fu di 30 milioni di sterline. Di Kandy, Nuwara Eliya e Badulla prodotti vengono trasportati su moli di Colombo; e si tratta, rife rendoci al tema bellico, di 775.00 quintali di gomma i quali prendono l'Oceano e vanno a rifornire i mercati d'America e d'Inghilterra. possesso di Ceylon ed il manteni mento dei collegamenti marittimi significa per il mondo anglo-sassone la sicurezza d'un rifornimento del l'indispensabile prodotto per la motorizzazione dei rispettivi paesi a se vogliamo, per l'inoltro attraverso il Golfo Persico, verso l'alleate orientale che ne difetta. Da Ceylon viene anche, per ogni più corretta consuctudine alimentare britannica quel the famoso che gli umili coolies tamili raccolgono per miserrima mercede; così che l'alto costo del prodotto rappresenta l'impingusmento di tutta una trafila di traffi eanti ai quali i giapponesi minacciano di rompere le classiche uova nel paniere.

Tre milioni di singalesi attendono che il destino maturi. Pur nel fondo del loro placido indifferentisino, essi sentono che qualche cosi va inesorabilmente mutando in tutto il mondo che li ospita. Il solito miscuglio etnografico che si presenta in questa vasta zona dell'India non favorisce di certo l'attecchimento del nazionalismo così come possiamo concepirlo con la nostra mentalità europea. Ma, tuttavia, sia i singalesi sia i tamili immigrati avvertono che un'ora diversa dalle so lite batte sui bronzi dei sacri templi. Probabilmente nessuno potrà di re se e quali saranno le reazioni psicologiche dei cinque milioni d abitanti che annovera Ceylon se b guerra premerà più forte sulla lore patria di origine o di adozione. L'imponente spiegamento di forze che Wavell ha fatto sull'isola è giustificato pienamente dall'interesse che il Comando britannico vi annelte. Non è possibile immaginare se la popolazione, almeno per la mino ranza che conta, assisterà con al teggiamento puramente passivo alle fasi della guerra incombente o y prenderà una certa parte, nell'intento di liberarsi delle pesanti catene del giogo inglese.

Ma anche per Ceylon, come per l'antemurale asiatico già superato, si prepara il contatto, per ora soli tanto aeronavale, con tutto il mondo nipponico, proteso nella fase più acuta del suo espansionismo verso la ricca perla insulare dell'Oceano Indiano ed a cavaliere su due mari vitalissimi della potenza inglese, l'arabico ed il bengalese.

L'ermetico tempio di Kandy, il Dente di Budda, racchiude forse il segreto pensiero del più forte grup po singalese dinanzi al quale la 18diopropaganda alleata agita speltralmente la sempre più prossima minaccia dell'invasione, sperando di ottenere, se non un'adesione militare, almeno una solidarietà di lavoro e di collaborazione.

RENATO CANIGLIA

# TINI DELLA NOST

1027. BOLLETTINO N 672

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 4 aprile:

comunica in data 4 aprile:

In Cirencica puntate esploranti avversarie hanno incontrato la pronte recurione dei
noestri reparti avanzati che ovunque hanno respinto il nemico, infliggendogli perdite in uomini e mezzi.

L'arma carea è stata particolarmente attiva ed ha riportato considerevoli successi.
In un'arione a volo radente contro colonne di automezzi britannici nella zona
di Tengeder, alcune decine di veicoli sono state incendiate o gravemente dannogciate.

giate.

Nostri cacciatori affrontavano una formazione inglese di numero più che doppio:
in una serie di duelli acrei, nei quali l'audacia e la perizia dei nostri piloti ancora una volta riulgevano, sei "Curtisia" venivano abbattuti ed altrettanti efficacemente colpiti. Cinque altri appuracchi erano distrutti da aviatori iedeschi.

Un nostro velivolo non è rientrato La linea ferroviaria Alessandria-Marsa

La imea ierroviaria Alessandria-Marsa Martuh è stata centrata ed in più punti interrotta da nostri hombardieri.

Sono continuati violenti gli. attacchi di reparti aerei dell'Asse contro le attrezza ture belliche dell'isola di Malta. nel cui cielo l'aviazione inglese ha perduto in combattimento con la caccia germanica, se apparecchi a

appareccisi

Nel Mediterraneo occidentale un nostro

Nel Mediterraneo del tenente di vasommergibile. comandato dal Isnente di Acasello Paolo Manech', è riuscito dopo lungo vittorioso inseguimento a silurare e affondare una petroliera di med o tonnellaggio, diretta a Malta.

### 1028. BOLLETTINO N. 673

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 5 aprile: Tiri di artiglierie e attività di pattuglie

sul fronte cirenaico. Il nemico ha compiuto incursioni su Bengasi e Derna: nessun obiettivo di interesse militare risulta raggiunto: si contano alcuni feriti fra la popolazione indigena. Un apparecchio avversario è stato ab-battuto dalla difesa contraerea di Benga-si: tre altri in combattimento dalla cacciu

sir de anni de constante de con

### 1029. BOLLETTINO N. 674

Il Quartier Generale delle Forze Armate omunica in data 5 aprile: Elementi esploranti avversari, appoggiati comunica in data b aprile: Elementi esploranti avversari, appoggidti da artiglieria, sono stati respinti nella za nac a sud-sest di Mechlii Nella stessa regione nostri velivoli da combattimento hanno attaccato con palese efficacia un concentramento di automeszi, danneggiandone gravemente buon numoro. Un acree non è gravemente buon numoro. Un acree non è

La ferrovia Marsa Matruch-Alessandria è stata nuovamente bombardata da nostri ap-

Poderose aliquote dell'arma aerea ger-manica hanno effettuato ripetute incursioni diurne e notturne sull'isola di Malta: l'arsenale la officine e i depositi di carburante di La Valletta sono stati poten-temente bombardati ed un incrociatore in quel bacino è stato centrato: aerodromi e piste di lancio dell'isola hanno subito notevoli danni; un 'Hurricane rsiulta abbat-tuto in combattimento.

1030. BOLLETTINO N. 675. Il Quartier Generale delle Forze Armate

comunica in data 7 aprile:

Nella Cirenaica vivace attività delle op-Nella Cirencica vivace attività delle op-poste artiglierie, Nostri aerei hanno bettu-to elementi, nemici concentrati a sud-esi di Mechili. Un "Curtiss" risulta distrutto da cacciatori germanici. Durànte un'incursione su Bengasi, che causava soltanto lievi danni. la difesa con-traerea ha fatto precipitare in fiamme due bombardieri.

mbardieri

Nel tentativo di un attacco al campo di aviazione di Derna, sette velivoli avversa-

ri veniveno abbettuti senza alcuna nostra perdita.

Su gli aeroporti, le basi navali e le postazioni contraeree di Malta sono state elfettutate numerose azioni di bombardamento che hamo conseguio vasti effetti dicori implese perdeva uno "Spitine". Un cori implese perdeva uno "Spitine". Un contra delle sei navi trasporto che la commarare nel Mediterraneo centrale, L'equipaggio, incolume, è stato costrate da dominare nel Mediterraneo centrale, L'equipaggio, incolume, è stato costrate da demonstrate del montre del sei navi trasporto che facerono parte di un convoglio è stato stiturate, un consensità delle condotta delle sei navi trasporto che le condotta delle sei navi trasporto con state condotta con processimo vigore, ma osteggiate del mare burranecoso, hamo consentito di ricuparate delle personale montre delle condotta delle delle delle condotta delle militare che era a bordo. Nostri mezzi navali hanno incendiato ed

affondato il cacciatorpediniere britannico
"Havock".

### 1031. BOLLETTINO N, 676

1031 BOLLETTINO N, 676
Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 8 aprile:
Nella Cirenaica orientale, sotto la pressione di nostri reparti, il nemico ha sgominto elcune possinoni avansate.
La base navale di Alessandria d'Egitto e stata vigorosamente attaccata da velivoli dell'Asse nella notte sul 7 corrente:
numerose bombe dei mossimi calibri, sgamiciate nella sona del porto, hanno causato notevoli d'anni alle attrestature belliche ad notevoli danni alle attrezzature belliche ed industriali, ripetutamente colpite e incen-

diate.

Sono state rinnovate intense azioni di bombardamento contro Malta: squadriglise germaniche hanno centrato officine e depositi dell'isola, ridotta al silenzio alcune batterie controrene, danneggiato un cacciatorpeginiere, lin un'incursione nemica su Bengasi dieci arabi sono stati uccisi e feriti.

un apparecchio inglesse à stato abbattu-to dalla difesa contraerea di Derna nel-l'azione citata dal bollettino di ieri: un al-tro da cacciatori tedeschi nei pressi di

### 1032. BOLLETTINO N. 677

1032. BOLLETTINO N. 677

Il Quartier Generole delle Forze Armate comunica in data 9 aprile;

Contrattacchi nemici contro le posizioni da noi recentemente occupate sul fronte cirenaico sono stati respinti.

In una incursione nemica contro il presidio di Gialo un velivolo inglese veniva dibbattuto.

Alessandria d'Egitte è stata nuovamente bombardata da formazioni dell'aviazione nostra e germanica con risultati di controllata efficacia,

lata efficacia.
Forza acree tedesche hanno condotto energici attacchi su numerosi obiettivi dell'isola di Malta, in particolare sugli acroporti
di Luke e Ta Venezia e sulla base navale
di La Valletta: una nave da guerra è
stata colpita, un piroscalo di piccolo tonnellaggio mitragliato e incendiato.

### 1033. BOLLETTINO N 678

Il Quartier Generale delle Forze Armate

Nuovi scontri di elementi avanzati si so-no risolti, in Cirenaica, a nostro comple-

to vantaggio. Nel corso delle operazioni di rastrella-mento nel Sahara libico è stata accertata la distruzione di altri mozzi corazzati

In una serie di brillanti azioni l'av'az'o in una serie di brillanti azioni l'av'azione ha recto, dumi considerevoli a centri logistici delle retrovie avversarie: caccia-iori tedeschi impegnatisi contro forti repartis similari hanno abbattuto quattre "Curissa" alto apparechio, colpito dalla di-issa contraerea di Gialo, precipitava nei pressi dell'ossi:

pressis dell'ousi.
Anche su Malta grosse formazioni dell'Asse hamo, rimovato poderosi attacchi.
battendo con successo le opere portuali e navali dell'isola e scoavolgendone gli ap-presiamenti bellici. Cinque velivoli sono stati distrutti in combattimento della cancia germanica

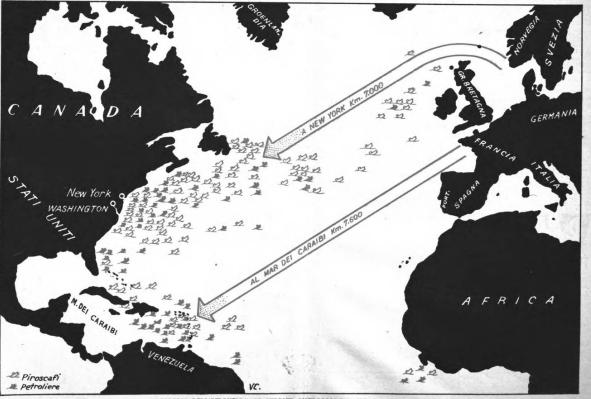

LA BATTAGLIA DELL'ATLANTICO: LE PERDITE ANGLOSASSONI LUNGO LE GRANDI ROTTE

### CALENDARIO DEGLI AVVENIMENTI

SABATO 4 - Attività politica e diplomatica: Si informa da Berna che Cripps, dopo aver rinviato la partenza per l'inphilterra ed aver ricevuto da Churchill i poteri necessari sita cercando un compromesso per risolvere la questione indiana ed ha pregato che la risposta negativa del Congresso non venisse pubblicata.

Situazione militare:

Situazione militare:

FRONTE ORIENTALE, — Attacchi, sovietici isolati nel bacino del Donez e nel settore centrale. Azioni offensive germaniche. Bombardamento cereo di Murmanasi.

Nei primi tre mesi di quest'anno i svietici hanno sublto, nei loro vami tentotivi di far cedere il fronte orientale tedesco, e ad opera delle azioni offensive germaniche, gravissime perdite in uomini oltre al numero particolarmente elevato di morti, il nemico ha perduto, dal 1 gennato al 31 marzo. 104 mile 128 prigionieri, 2.167 carri armati e 2219 camnoni. Le lorze acree sovietiche hamno perduto, durante lo stesso periodo, 1.765 ceroplani in scontri aerei, 250 ad opera della dilesa controerea e 355 distrutti di suolo, più 110 proparecchi che sono stati abbattiuti da reparti dell'esercito.

FRONTE DEL PACIFICO — Si informa da

FRONTE DEL PACIFICO - Si informa da Bangkok che forze motorizzate giapponesi sono in marcia verso Chittagong in Bir-

DOMENICA. 5 - Situazione militare: FRONTE ORIENTALE — Attacchi nemici respinti nei settori meridionale e centrale. Gruppo di partigiami distrutto nelle retro-vie del settore centrale. Attività careca nel estitore settentrionale. 47 apparecchi russi abbattuti, i apparecchio tedesco perdutua Attacco aereo ai porti di Leningrado e di

FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO. -FRONTE LIBICO E MEDITERMANO. —
Attocco di esploratori britamici respinto in Girengica, Aerodromi e colonne nemiche bombardate Attacchi cerei a Malta.
FRONTE NORD OCCIDENTALE. — Incur-

sione aerea inglese sui territori occupati. Id apparecchi inglesi abbattuti. FRONTE DEL PACIFICO. — Attacco aereo nipponico su Colombo, nell'Isola di Ceylon.

LUNEDI' 6 - Attività politica e diplematica: Dal Quartiere Generale del Fuehrer vie-ne comunicato, in data 5 aprile, che il Fuehrer ha colà ricevuto il Capo dello Sta-to Maggiore romeno, generale Steffen, che si trova attualmente in viaggio in Ger-mania

Stituczione militare: FRONTE ORIENTALE — Attacchi sovieti-ci falliti Offensiva tedesca nel settore cen-trale: 48 apparecchi sovietici abbattuti: 2 apparecchi tedeschi perduti. Attacchi cerei

apparecan teaescan persuit. Artacen derei a Rybinsk e a Mosca.
FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO. —
Elementi esploranti britamici respinti a Mechili. Interruzione della terrovia Alessandria-Marsa Matruh, Attacchi aerei a Malta.

drio-Morsa Matruh, Attacchi aerei a Matta. FRONTE NORD-OCCIDENTALE. — Attacco aereo tedesco sulla costa meridionale inglese, Incursione aerea inglese sulla Germania occidentale, soprattutto sulla città di Bonn, 5 bombardieri inglesi abbattuti, FRONTE DEL PACIFICO. — Attacchi aerei nipponici su Colombo. Sbarco di reparti giapponesi nelle isole Solomons.



ACQUEDOTTI - VILLE SCUOLE - PRIVATI

CANDELE FILTRANTI E **FILTRO - STERILIZZANTI** 

LABORATORI - USI POTABILI INDUSTRIE CHIMICHE

Ingg. ROSSI & CASTAGNETTI TORINO UFFICI: Via Ormea, 136 · OFFICINA. Via Tiziano, 33

MARTEDI 7 - Attività politica e diplomatica: Il Governo di Vichy ha incaricato l'Am-basciatore a Washington Hery Haye di pro-testare presso il Governo emericano per la nomina di un console generale a Brazza-ville capitale del Congo Iranesse occupata degaullisti

dai degaullisti.
Situazione militare:
FRONTE ORIENTALE — Azioni olfensive
tedesche in vari settori. Attacchi locali del
nemico. Bombardamento di Pietroburgo.
FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO.
In Cirenaica attività di pattuglie. Attacchi ceresi in Marmarico e su Mallo.
FRONTE NORD OCCIDENTALE — Attactedesco sulle coste. meridianali

FRONTE NORD COCIDENTALE. — Antaco cores tedesco sulle coste meridionali dell'Inghilterra Incursioni acree inglesi sul territorio cocidentale del Reich.
FRONTE DEL PACIFICO. — Le truppe inglesi in Birmamia si ritiramo a nord di Prome. I nipponici comzono nella penisola di Batam (Pilippine).

### MERCOLEDI' 8 - Attività politica e diplo-

matica: Secondo Radio Londra, il Governo di Rio de Jameiro ha disposto che tutte le navi mercantili brasiliame vengano armate.

FRONTE ORIENTALE, - Azioni offensive

FRONTE LIBICO E SETTENTRIONALE. orze britaniche respinte a sud-est di Me-hili. Bombardamento di Alessandria. FRONTE NORD-OCCIDENTALE. — Scon-

FRONTE NOND-OCCIDENTALE. — Scon-tre navale nello Skagonak fra forza legge-re tedesche e navi norvegesi al soldo del-l'Inghiltera. Attacco aereo tedesco alla foce dell'Humber. Sottomarini tedeschi hænno al-londato nell'Atlantico I6 navi mercantili, ne-miche per 104 mila tonnellate.

miche per IVA mila tannellate, FRONTE DEL PACIFICO. — Attacchi aeronavali giapponesi nell'Oceano Indiano. In Birmania le truppe niproniche hamno oltre-pasato Zhayelmylo. Gli americani sono intirata nella penisola di Bataan, L'isola di Manus nell'arcipelago dell'Ammiragliato occupata dai giapponesi.

GIOVEDI' 9 - Attività politica e dip GIOVEDI\* 9 - Attività politica e diplomattica: Secondo quanto si apprende dal Cairo, un comunicato ufficiale annuncia che il Primo Ministro Nahas Poscicà ha ordinato e latto eseguire l'arresto dell'ex Primo Ministro All Moher Poscio.
Si conferma, ufficiolmente, che nessuna nave mercontile argentina prenderà il mare in convoglio o con scorta di unità da

uerra. Per sopperire alla mancanza di mano opera nel nuovo Stato Amazzonico, la casa Bianca ha proposto alle Repubbliche sudamericane d'inviare nel detto territorio oltre mezzo milione di persone, in gran parte di origine ebraica; gli Stati Uniti si sono obbligati a finanziare l'emigrazione a

mezzo di prestiti.

Situazione militare:
FRONTE ORIENTALE. — Attacchi sovietici
respinti nei settori centrale e settentrionale
Nei Gollo finnico attacco sovietico respinto all'isola di Zytaersaari

FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO —
Forze di ricognizione britanniche respinte
in Cirenaica. Attacchi aerei all'Isola di

FRONTE NORD-OCCIDENTALE. - Attac-

FRONTE NORD-OCCIDENTALE. — Attochi aseri tedeschi sulle coste meridionoli dell'Inghillierra. Incursione aerea inglese sulla coste settentinonale della Germania. 4 bombardieri 'nemici abbattuti. FRONTE DEL 'PAC'ITCO. — Nella penisola di Battom la loriza americana chiedono iramistizio. Continua di nesistenza nell'isocia di Cerregidor. Nell'Ociano indiano si annunzia l'affondamento di 2 incrociatori e 21 mercantili britannici.

VENERDI' 10 - Situazione militare: FRONTE ORIENTALE. — Successo tedesco cella penisola di Kerch. Azioni offensive tedesche in altri settori. FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO. —

FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO. —
Scontri di partuglie in Cirenciaca, Attacchi
cerei all'isola di Malta.
FRONTE NORD OCCIDENTALE. — Attacco
cereo tedesco sulla costa meridionale inglese 3 bombardieri inglesi abbattuti nella
baira di Helgoland.

baia di Helgoland.
FRONTE DEL PACIFICO. — Le trattative per l'armistizio delle forze americane nella penisola di Bataan sono fallite. Continua la battaglia. Oltre agli incrociatori è stata affondata nell'Oceano indiano amche un porteere i britannica.

Direttoro responsabile: Benato Caniglia

Istituto Romano di Arti Grafiche di Tumminelli & C. di Tumminelli & C...
Città Universitaria - Roma

### TUMMINELLI

annuncia la pubblicazione, a cominciare dal mese di aprile, della

## NUOVA BIBLIOTECA II

ARNALDO BOCELLI

Nel presente fervore di interessi per la nostra letteratura contemporanea, questa Biblioteca si propone di fornire, attraverso una scelta accurata di autori e di opere, un quadro indicativo delle forme e tendenze più vive di tale letteratura, dalla narrativa alla lirica alla critica; e, insieme, la testimonianza diretta di quel moto unitario che, in tanta diversità di esperienze, di mezzi e di fini, presiede al suo svolgersi e rinnovarsi. Perciò in questa Biblioteca, accanto agli scrittori più noti, troveranno posto — di là da ogni polemica divisione di scuole — i gio-

vani e giovanissimi; e accanto alle opere inedite, le nuove presentazioni di alcune fra le più degne degli ultimi decenni.

### PRIMO ELENCO DI OPERE E AUTORI

(in ordine, approssimativo, di pubblicazione)

### PROSA

(romanzi, racconti, memorie, prose di viaggio e di fantasia, ecc.)

BONAVENTURA TECCHI, La vedova timida; Il vento tra le case FRANCESCO JOVINE, Signora Ava - LUIGI BARTOLINI, Il cane scontento - GIANI STUPARICH, Notte sul porto - CARLO LINATI, Aprilante - MARIO TOBINO, La gelosia del marinaio GIORGIO VIGOLO, Le Notti Romane - BINO SANMINIATELLI, Il cavallo Chinino - NINO SAVARESE, Cose d'Italia, con l'aggiunta di alcune Cose di Francia - G. TITTA ROSA, Paese con figure - G. B. ANGIOLETTI, Vecchio Continente; Strada d'Italia.

Seguiranno volumi di: UGO BETTI - GIORGIO CABELLA - ACHILLE CAMPANILE - BRUNO CICOGNANI - GIOVANNI COMISSO ENRICO EMANUELLI - CURZIO MALAPARTE

ORIO VERGANI, ecc.

### POESIA

ARTURO ONOFRI, Liriche

scelte e ordinate a cura di Arnaldo Bocelli e Girolamo Comi

### CRITICA

PIETRO PAOLO TROMPEO, Il lettore vagabondo - MARIO PRAZ, Machiavelli in Inghilterra ed attri saggi - SILVIO D'AMICO, Dramma sacro e profano - LUIGI RUSSO, Machiavelli - ARNALDO BOCELLI, Dal D'Annunsio agli cermetici. FRANCESCO FLORA, Taverna del Parnaso.

Seguiranno volumi di: SALVATORE BATTAGLIA - WALTER BINNI FERDINANDO NERI - SALVATORE FRANCESCO ROMANO ALFREDO SCHIAFFINI - ANGELANDREA ZOTTOLI, ecc.

Usciranno in aprile i seguenti volumi:

I. BONAVENTURA TECCHI, La vedova timida (racconto) 2. FRANCESCO JOVINE, Signora Ava (romanzo)

3. PIETRO PAOLO TROMPEO, Il lettore vagabondo (saggi e note)

4. LUIGI BARTOLINI, Il cane scontento ed altri racconti



TON

CAN marine IATEL con la sesse es d'Inia

KE

OVER

SOC. AN. ITALIANA COTY • SEDE E STABILIMENTO IN MILANO